





75555

Vally 1269

40/27

### VATICINIVM

SEVERI, ET LEONIS

IN QVO VIDETVR FINIS TVRcarum in præsenti eorum Imperatore, Vnà cum alijs nonnullis in hac re Vaticinijs.

### PROFETIA

DI SEVERO, ET LEONE IMPERATORI,

NELLA QVALE SI VEDE IL FINE de Turchi nel presente loro Imperatoro,

Con alcune altre Prosetie in questo proposito.



In Brescia, Appresso Pietro Maria Marchetti. 1596. Con licenza de' Superioxi. BRITISH MUSEUM SALE DUPLICATE I 7 8 7



### PROHOEMIVM

### IN EXPLANATIONEM

PRÆSENTIVM PROPHEticarum Figurarum,

FINIS IMPERII OTTOMANNORVM in Byzantio.

V C T O R prasent is Vaticinij fuit Leo filius Basilij Macedonis Byzantij Imperator, qui pro Bulgar is defendend is cum Turc is magnu habuit bellum; hic cum esset magnus & Phi-

losophus & Astrologus filium Constantinum regnaturum prædixit, ideo hoc cum figuris Vatici nium reliquit vna cum suis græcis dicterys in. Xerolipho loco prædictionibus dicato per Seuerum Imperatorem, qui tenuit imperium anno à Christo nato ducentesimo duodecimo. Ideo scribit Priscianus se legisse Epigramma cum figuris in tripode antiquo qui erat in Xerolipho Byzantisfed quid esset iste Xeroliphus, demonstrat Suidas dicens, Xeroliphum ab aliquibus dici Themis, tripus Themis; tripus autem secundum

Lastantium gramaticum erat Lauri species cum tribus radicibus Apollini sacræ propter triplicem vim divinationis; erat etiam Tripus mensa Apoll nis tecta corio serpentis Pythonis; nec mirum si esset Byzantij boc oraculum, quia varys in locis reperiebantur oracula, vt Delphicum, Thrasia, & Dodoneum. Leonis igitur vaticinium in Xerolipho positum, multis figuris atque gracis Epigrammatibus fuit ornatum, vt in prasentibus videtur ex Graco in Latinum versis . praterea Constantinus Leonis filius, huius & aliarum rerum maximi momenti librum fecit, quem Romano successori reliquit, vnde sic dixit Egnatius Venetus in libro secundo. Reliquit Constantinus Imperator Romano filio librum, in quo erat descripta summa totius Gracorum imperi, pacta omnium sociorum, & bostium vires. Librum istum nos habemus & veluti the saurum in nostra bibliotheca seruamus, quoniam idem Imperator multa nostrorum venetum descripsit. Verba ista confirmantur ex quibusdam Epitomis Imperatorum orientalium. Itaque ex figuris atque dicteris prædicti vaticiny ostendebatur mutatio Graci Impery in diver sis temporibus, & vt esset in Agarenos peruenturum, hocest Turcas ita vocatos ab Agar ancilla Abraham; praterea quomodo post aliquos Turcas Imperatores denuo esset in Gracum & ChriChristianum imperium rediturum. Ut igitur omnes facilius intelligant prasens vaticinium, figuras atque dicteria ponemus vna cum singularum explanationibus.

### PROEMIO NELLA

Dichiaratione delle presenti profetiche figure,

Del fine dell'Imperio Ottomanno in Constantinopoli.

Autore della presente prosetia, siù Leone figliuolo di Basilio Ma cedone Imperator di Constantinopoli, c'hebbe gran guerra con Turchi in dissela de Bulga-

ri. Questo essendo gran Filosofo & Astrologo, predisse che il figliuolo Constantino douesse regnare, la onde lasciò questa figurata profetia, con i suoi motti grechi nel Xerolifo, loco dedicato alle predittioni per Seuero Impatore, che pse l'Imperio l'anno di Christo ducento e dodeci; però scriue hauer letto vn'epigrama figurato nel tripode antico, che era nel Xerolifo di Constantinopoli, ma che cosa susse dicendo, Xerolifo esser detto da alcuni Ter

A 3 ma,

ma,& Tripode di Temi. Et tripode secondo Lattantio gramatico, era vna specie di Lauro con tre radici, consecrato ad Apolline per rispetto della triplice forza della diuinatione. Era anco tripode mensa d'Apolline coperta della pelle del serpente Pytone, & non è marauiglia se in Constantinopoli susse questo oracolo, percioche in diuersi luochi, si ritrouauano oraculi, come l'oraculo

Delfico, di Trefia, & il Dodoneo.

La profetia adunque di Leone posta nel Xerolifo, sù di molte figure, & epigrami grechi ornata, come si vede nella presente, con i suoi motti, ò epigrami tradotti nel volgare per intelligenza di tutti . In oltre Constantino figliuolo di Leone, fece di ciò & d'altre cose importantissime vn libro, & lo lasciò à Romano suo successore, però dice Egnatio Veneto nel secondo libro. Lascio Constantino Imperatore à Romano suo figliuolo vn libro, nel quale era descritta la somma di tut to l'Imperio Greco, i patti de tutti i compagni, & le forze dell'inimici, questo libro noi Phabbiamo, & lo conseruiamo come tesoro nella nostra libreria, per esser state anco descritte da esso Imperatore molte cose de no stri Veneti, queste parole sono confirmate da certi epitomi dell'Imperatori Orientali.

Con

Con le figure, & motti della detta profetia si dimostraua la mutatione dell'Imperio Greco in diuersi tempi, & come douesse peruenire nelle mani d'Agareni, cioè Turchi, co sì detti da Agar serua di Abraham, & in oltre come tornar douea dopò alcuni Imperatori Turchi, nel Greco & Christiano imperio; accioche adunque tutti intendano più facilmente la presente profetia, metteremo le figure, & i motti insieme con le dichiarationi di ciascuna.

### PRIM'A FIGVRA:



#### PRAEFATIO.



ATICINIA Imperatorum Au gustissimorum, contra Leonem Philosophum, de Agarenis, qui regnaturi sunt Byzanty,& de Agarenico Impe

ratore. Suidas autem scriptum reliquit, hac oracula, seu vaticinia à seuero Romanorum Imperatore edita esse, & Xeroliphum in quo nunc extant incisa, ab eodem extructum; De quo Suidas in dictione Xerolophos.

E Profetie delli Augustissimi Imperatori contra Leone Filosofo delli Agareni, che sono per regnare in Constantinopoli, & dell'Agarenico Imperatore. Suida ha lasciato scritto, che questi oraculi ò Vaticinij, & il Xeroliso cioè la colonna doue hora sono scolpiti questi oraculi, sono stati fatti da Seuero Imperatore de Romani, & di questo parla Suida nella dittione Xerolophos.

## EPIGRAMATA PRIMAE Figuræ.

A IN medio geminorum corucrum, & volatilium absumeris.

Et linearibus figuris notans tempus quibus remanchit

remanebit patrimonii finis, vrsa autem euersor serpens miser solus, ò quando sueris esca immanium coruorum.

C Secunda proles alia bellua, supinusq; ad meri diem serpens, Supinus nigro, & niger totus, luce coruis crudeliter adempta. Etenim genus ex eoa familia infame ducens miserabili clade. Te ipsum vna cum ciuitate perdes, & tui gemitus estas, & Ver.

## MOTTI DELLA PRIMA Figura.

A NEL mezo de duoi corui, & volatili sarai consumato.

B Con lineari figure denotando il tempo, con le quali rimanerà del patrimonio il fine. Tu ferpe euerfore dell'orfa farai folo misero. O quando sarai esca, & cibo di crudeli corui.

C La feconda prole è vn'altra bestia, & ilser pe supino è al mezzo dissupino al negro. e ne gro tutto, seuatasi la suce crudelmente a i cor ni, percioche traendo la stirpe dalla insame famiglia orientale, te stesso insieme con la Città perderai, & ituoi pianti l'Està, & la Primauera.

#### EXPOSITIO.

C v M significatio serpentis in maxima ve-neratione habita fuerit apud antiquos Romanos, & postea apud Grecos, & Acgyptios, quo niam pro serpente illo intelligebant Deum Aescu lapium Epidaurum; ideo Graci sub serpente colo ris substaui depicto, eorum Dominium ostendere voluerunt. sicuti sub Aquila, Romanum imperiu ostenditur, & sub tribus Lunis Turcarum imperium, quod est primum signum magni Sulthanis; propter hoc in prima figura vbi aspicitur serpens significatur Gracia afflicta, qua post Leone Philosophum Imperatorem Constantinopolitanum valde fuit turbata, & ab internis, & ab externis, & à vicinis, & hot per annos trecentum, & tres, idest ab anno noningentesimo & quinto d Christo nato vique ad millesimum ducentesimum octauum, quo tempore, vt recitat Egnatius, fuere triginta Imperatores, incipiendo ab ipso Leone vsq; ad Murcifilum vltimum Gracum Impera torem, in tertia imperii mutatione, dico tertia. mutatione, quia prima Gracorum fuit quando Alexander Magnus in eos detulit imperium anno trecentesimo vigesimo sexto ante Christum natum, vnde mutatio ista vna cum nomine imperiali vsq; ad morte Philippi perdurauit, videlicet per annos ducentum triginta quinque, quo te peor

pore capit fecunda imperialis mutatio sub Roma norum dominio, quo tempore Magnus Constantinus Byzantium transtulit Imperium Romanu, & ab ipso ciuitas dicta fuit Constatinopolis, perseuerauit istud Romanum imperium, quod tenebat gradum orientalem, & occidentalem v sque ad Theodosium Imperatorem, post quem divisum fuit imperium Romanum, & Arcadio datu fuit Orientale, & divisio hac fuit in anno trecentesimo nonagesimo octavo, ob id postea Imperatores Constantinopolitani vocati sunt Orietales, Romani vero Occidentales, qui per aliquod tempus cessarunt propter Gothorum aduentum, & Imperium in Galliam fuit delatum Carolo Magno, & sic vsq; ad Carolum Magnum imperauit in Oriente post Theodosium iuniorem Valentinianus tertius, deinde Flauius Valerius Martianus, in quo desizt imperium Constantinopolita num, quia post Martianum creatus est Leo Primus de Stirpe Graca, vnde mutatio Imperatoru orientalium Romanorum in Martiano desigt, & hoc pacto capit tertia mutatio imperialis in Gre co sanguine circa annum quadrengentesimu sexagesimum in Leone Primo, & sic per vigintiquinque Imperatores in Nicephoro, idest post Imperij translationem in Galliam, sed seguta est etiam post Nicethorum tertia hac Imperialis Graca mutatio vsq; ad Murcifilum (secundu aliquos,)

aliquos,) sexagesimum Imperatorem buius tertia mutationis in sanguine Graco, & in ipso desijt stirpis Graca Imperium; vnde hucusq; osten ditur Imperium Gracum sub figura serpentis, (& quantum er at duraturum) qui à duobus 3latilibus cœcus redditur, propter hoc dicit epigra ma A in medio geminorum coruorum, & volatilium absumeris, quasi aicat, ò Imperium Grecu absumeris inter duos cornos, aut volatiles, idest alienos potentatus qui te expellent, & ita Aegyptij per coruum intelligebant infamem expulsionem, inquit quod expulsio erit duorum coruoru, & ita fuit, quoniam alter eorum fuit Murcifilus qui credens Gracum Imperium occupare, Alexium iuuenem Imperatorem occidit, sed ipse Statim captus fuit à venetis, & Gallis, & Byza tium ductus varys cruciatibus mortuus, & casti

gatus acerbe. Sed interim quod Marcifilus fugam cæperat, ecce fecundus Coruus, idest Balduinus Flandriæ comes,qui Dominium, & vrbem cæpit & sic fuit Imperator creatus

> vt Licit Egnatius, & alÿ.

ESSENDO stata la significatione del Serpe, tenuta in gran veneratione apresso gli antichi Romani, & doppò appresso Greci & Egittij, percioche per quel Serpe intendeuano il Dio Esculapio Epidauro, Però i Greci col depinto Serpe di colore subflauo, dimostrar volsero il loro dominio, si come con l'Aquila vien dimostrato l'Imperio Romano, & cole tre lune l'Imperio Turchesco, principale insegna del gran Soldano. per questo la prima figura oue si vede il Serpe, è fignificata per l'aiflitta Grecia, la quale dopò Leone Filosofo Imperatore di Constantinopoli, su assai trauagliata così da suoi intrinseci, come estrinseci, & circonuicini, cioè dall'anno nouecento e cinque sino all'anno mille ducento e otto, cioè nel spatio ditrecento e tre anni, nel qualtempo come recita Egnatio furno da circa trenta Imperatori, cominciando da esso Leone per fin à Murcifilo vltimo Imperator Greco nella terza mutatione dell'Imperio, dico terza mutatione, percioche la prima de Greci, sù quando Alessandro Magno iui riportò l'Imperio l'anno trecento e vintisei innanzi Christo, onde questa mutatione colnome Imperiale du-

rò per fin alla morte di Filippo, cioè anni ducento trentacinque, nel qual ten'po cominciò la secunda mutatione Imperiale sotto il-Dominio de Romani, nel qual tempo Constantino Magno riportò in Bizantio il grado dell'Imperio Romano, onde da lui la Città fù detta Constantinopoli. Perseuerò questo Imperio Romano (che tenea il grado Orientale, & Occidentale) per fin à Teodosio Imperatore, dopò il quale sù divifo l'Imperio Romano, toccando ad Arcadio l'Orientale, & questa divisione sù circa l'anno trecento nonanta otto, onde d'indi in poi si chiamarono li Imperatori di Constantinopoli Orientali, & i Romani Occidentali, i quali cessarono per vn tempo per la venuta de Gotti, & su poi riportato in Francia nella persona di Carlo Magno, & così per fin à Carlo Magno, imperò in Oriente dietro à Teodofio il giouine, Valentiniano terzo, poi Flauio Valerio Martiano, nella cui persona celsò l'Imperio Constantinopolitano. perche dietro Martiano sù creato Leone primo de stirpe greca, onde la mutatione de gl'Imperatori Orientali Romani cessò nella persona di Martiano; & in questo modo cominciò la terza mutatione Imperiale

riale nel sangue Greco circa l'anno quatrocento sessanta del Signore nella persona di Leone primo, & così seguendo per vinticinque Imperatorinella persona di Niceforo, cioè dopò la translatione Imperiale in Francia, mà seguitò questa terza mutatione. Imperiale Greca anco dopò Niceforo per fin à Murcifilo (secondo alcuni) Sessagesimo Imperatore di questa terza mutatione nel sangue Greco, & in lui cessò l'Imperio de stir pe Greca, onde sin qui è dimostrato il Greco: Imperio figurato col Serpe, & quanto douea durare, il quale viene accecato da duoi volatili, però dice il motro. A' nel mezzo de duoi corui ò volatili sarai consumato, quasi voglia dire ò Imperio Greco sarai cosummato fra duoi corui ò volatili, cioè potentati alieni che ti daran repulsa, & cosi gli Egittij per il coruo intendeuano ignominiosa repulsa, dice che la repulsa sarà de duoi corui, & cosi fù, perche l'vn de questi fù Murcifilo, il quale credendosi occupar l'Imperio Greco, vccise Alessio il giouine Imperatore, mà egli fù tosto preso da Veneti & Francesi, & condotto in Constantinopoli sù con tormentimorto, et acerbamente castigato: Mà mentre che Murcifilo s'era dato alla presta fuga, ecco il secodo coruo, cioè Balduino Conte di Fiandra,

dra, che prese il Dominio, et la Città, onde ne sù creato Imperatore come dice Egnatio et altri historici.

SECONDA FIGURA.





## EPIGRAMATA SECVNDAE Figuræ.

A DUPLEX, triplex, etenim auis aques crucigerula auis equusque rursus corniger.

B Maximus, auiumq; Rex folus, hic certè acci piens regnum, e meridie in equo quieuerit cornigero, vno die, sidere diei percensente medium

poli.

C Monade duplicis appellationis, sola prima ra mentis numerorum, postero tempore, vt & bona pars temporis existis, quando tenebis Crucis imaginem medium, & audax quàm maximè, & celer es, & ad bella promptus. O Byza genus, sed ad extremum occasio fama lucrum faciet.





### MOTTI DELLA SECONDA Figura.

DVPLICE triplice è l'vccello caualiero, & che porta la Croce, & il cauallo ancora

cornigero.

Il grandissimo, & il Rè solo delli vccelli, questo certamente togliendo il regno da mezzo di si riposerà nel cauallo cornigero vn giorno, quando il Sole sarà à

mezzo dì.

O' Monade di doppio nome, solo il primo rassatura de numeri nel postero tempo, con quanta bona parte del tempo sei, quando nel mezzo hauerai il simolacro della Croce. Et quanto sei grandemente audace, & presto, & pronto alle guerre. O' generatione di Bizantio, mà finalmente l'occasione della sama farà guadagno.



#### EXPOSITIO.

QUILA cum Cruce nouum Impera-🚺 torem denotat , idest Balduinum supradictum, qui circa annum millesimum ducentesimum octauum, auxilium Venetorum, & Gallorum creatus est illius loci Imperator, quoniam inter ipsos fuit pactum, si Galli crearent Dominum Temporalem, Veneti crearet Dominum Spiritualem, vnde Galli crearunt Balduinum ex Gallorum Stirpe Imperatorem Constantinopolitanum, veneti vero Thomam Maurocenum illius Ciuitatis Patriarcham fecerunt . ista figura ostendit tempus huins Imperij in externa stirpe in illis verbis Epigramatis A Duplex triplex, &c. quasi dicere velit, duplex triplex hoc est, sex 1mperatores cum signo Aquila Crucem ferentis, erunt in Imperio, & ita fuit, quoniam sub Aquila ista crucigerula, qua sex pennas gerit in collo, ostenduntur sex Imperatores, idest Balduinus , Henricus , Petrus , Rubertus, & Ioannes Brennius tutor cum Balduino secundum nonnullos. & qui postea succedere deberet, videtur in Epigramate B vbi dicitur

dicitur Maximus aniumque Rex solus &c. quasi dicere velit, magnus & solus auium Rex erit illi qui capiet Dominium Gracum, sed transacto meridie, idest per aliud paruum tempus quiescet in equo cornigero, & ita fuit, quoniam, Aquila cessauit in Balduino secundo.

### ESPOSITIONE.

'A Q VILA con la croce denota il nouo Imperatore, cioè Baldouino sudetto, il quale circa l'anno mille ducento e otto co l'aiuto de' Francesi & Veneti sù di quel loco creato Imperatore, percioche il patto era fra loro, che se Francesi creassero il signor temporale, ch'i Veneti creassero il Spirituale,onde in questo modo Francesi crearono Balduino di stirpe Francese Imperatore di Constantinopoli, & Veneti secero Thomaso Morosini Patriarca di quella Città. Questa figura dimostra il tempo di questo Imperio nella stirpe forestiera con quelle parole del Motto A. Duplice triplice l'vccello &c. quasi voglia dire, due fiate tre, cioè sei Imperatori con l'insegna dell'Aquila portante la croce, faranno nell'Imperio, & cosi sù, percioche sot to questa Aquila crucigerula che porta le sei penne

penne nel collo, sono dimostrati i sei Imperatori, cioè Balduino, Henrico, Pietro, Roberto, & Giouanni Brennio tutore cum Balduino secondo alcuni. Et chi douesse poi succedere le sei penne si vede nel Motto B dicendo, & il solo grandissimo Rè delli vecelli &c. quasi volesse dire, il grande, & il solo Rè de gl'vecelli, sarà quello che pigliarà il Dominio Greco, mà passato il mezzo dì, cioè vn altro poco, si riposerà nel cornuto cauallo, & così su che l'Aquila cessò nella persona come dicono alcuni di Balduino Secondo.



### TERTIA FIGURAL



## EPIGRAMATA TERTIAE Figura.

SULTHANVS Mechemetes, is qui Con stantinopolim capturus est.

In locis humidis, & prater spem cades, in te

enim initium, o finis cornu est.

Fama vulgatum est, quòd aures habes, & hin nis citra amorem habenarum idest laxatis habenis.

## MOTTI DELLA TERZA Figura.

SVLTANO Mehemet, questo è quello che pigliarà Constantinopoli.

Nelli lochi humidi & oltra la speranza caderai, perche in te il principio & il sine è il corno.

Si dice per fama c'hai l'orecchie, et che nitrissi senza amore delle briglie.

#### EXPOSITIO.

VIDEBATUR quòd Gracia relinquens Dominium externum Aquila in Balduino secundo, & alium nouum, & natiuum accipiens dominium, in Michaele Paleologo (sed inter

inter medio Imperiali secundum aliquos Alexii. Angeli, Theodorilascori, & Ioannis Deplobatary) esset tanquam noua sponsa, ostensa per illam iuuenculam more Graco indutam, & latam, sed illa latitia à meridie sublata fuit, sicuti di-Etum est ab equo cornigero, à quo depressa fuit, quare Epigrama B. iuuencula dicit, in locis hu midis, & preter spem cades & c. quasi dicere vellet in locis humidis, hoc est in feliciori tempo re tui Dominy ò Gracia, qua tantum te extollis, cades, sed scias quod in te principium, of finis est cornu, hoc est, quod in te fuit principiu cornu, id est Dominiu, in te etia erit finis. Sed quis futurus esset hic primus corniger equus, declarat Epigra ma A. dicens Sulthanus Mechemetes, qui capiet Constantinopolim, idest Sulthanus Mecheme tes erit ille qui Imperium Gracum occupabit, qui desigt in Constantino Quinto Imperatore post Mi chaelem Paleologum Viterbiensem anno Domi ni millesimo quadringentesimo quinquagesimo tertio, & ista perseuerabit per septem Imperatores Maucmetanos; Quomodo autem peruenerit imperium istud in Mechemet, dicunt Historia, Ottomanorum, & Turcarum, & Gracorum, quòd Michael Paleologus reliquit Andronicum, qui duos filios habens, Caloiannem, & Emanuelem, reliquit tutorem Ioannem Catacunzenum qui Caloianni filiam in matrimonium collocauit.

tauit, sed orta dissensione inter Catacunzenum, & Generum, Catacunzenus Generum expulit, se Imperatorem faciens, sed Caloiannes in Statum restitutus, Catacunzenum multauit exilio, qui se Monacum fecit. Hic Caloiannes Emanuelem habuit, qui post patrem tenuit Imperium, & septem habuit filios, Ioannem, Andronicum, Theodorum, Constantinum, Demetrium, Thomam, & Mi chaelem; Tempore istius Emanuelis Imperatoris accidit quod Mechemet Turcarum Imperator, postquam à venetis mari profligatus effet, & cu ipsis deinde pacem haberet vt à fratre Mustafa agrederetur, qui postea Salonicum aufugit quod intelligens Mechemet, cum exercitu petebat Mu stafa Gubernatori, qui cum Emanueli Graco Imperatori de hoc scripsisset, responsum tulit huiusmodi, quod & manuel, & Mechemetes concordes fuere, or promisit Mustafam carcere detenturum,in qua permansit vsq; ad mortem Mecheme tis primi propter istam Gracorum actionem tantum auctus est amor in Mechemete, vt omni eorum petitioni assentiret, vnde tam valde floruit Gracia in illa tranquillitate, vt tanquam noua sponsa in otio, & quiete permaneret, nisi Emanuel Imperator filys regnum divisisset, quorum dissensiones causa fuere augmenti Ottomannoru, & propria perditionis; quoniam defuncto Emanuele, Ioannes primogenitus capit Imperium, &

post ipsum cum Constantinus in pacifico dominio esset constitutus, & Graci cum Mechemete secundo fædus percussissent, non diu permansit in il la tranquillitate, quia Mechemetes superbus, o inuidus, fædera non respiciens, imo illis postpositis vna cum legibus, & iuramentis, propugnacu lum crexit quod vocabatur Bogazator, quo completo se Gracorum hostem detexit, capit enim\_ regionem Constantinopolitanam damno afficere, & cum maximo exercitu ciuitatem obsidione teneret, atque magnis bombardis, anno millesimo quadringentesimo quinquagesimo tertio, ciuitatem,& Dominium habuit, erat quippe Mechemetes vir fraudulentus, & deceptor, quod diceret, fidem solum à mercatoribus seruandam, non à Principibus cupientibus magnos fieri, erat etia vir sagax, ingeniosus, & Christianorum bostis acerrimus.

#### ESPOSITIONE.

PARVE che la Grecia lasciando il Dominio forestiero dell'Aquila nella persona di Balduino Secondo, & entrando sotto altro nouo Dominio natiuo nella persone di Michele Paleologo, (con l'intermedio Imperiale però secondo alcuni d'Alessio, Angelo, Teodoro Lascoro, & Gioanni Deplobatatio)

tio) fusse diuenuta come nouella sposa, dimostrata per quella giouinetta vestita alla Greca tutta allegra, mà quella allegrezza gli fù leuata dal mezzo di, come s'è detto da vn cornigero cauallo, che da quello fù calpiftrata, però il Motto B della gioninetta dice nelli lochi humidi, & oltre la speraza caderai &c. quasi volesse dire nelli lochi humidi, cioè nel più prospero tempo del tuo Dominio ò Grecia, che tanto t'insuperbisci caderai non accorgendoti,ma sappi di più ch'inte il principio & il fine è il corno, cioè ch'in te è stato il principio del corno, cioè Dominio, in te anco sarà il fine. Hor chi douesse essere questo primo cornigero cauallo, ciò lo manifesta il Motto A dicendo, Sultano Mehemet che prenderà Costantinopoli, cioè Sultan Mehemet sarà quello che occuparà l'Imperio Greco, il quale cessò nella persona di Constantino Quinto Imperatore dopò Michiele Paleologo da Viterbo l'anno mille quattrocento cinquanta tre,& cosi perseuerarà per sette Imperatori Maumettani; A che modo peruenesse questo Imperio nelle mani di Mehemet, recitano l'historie de Ottomani, & Turchi, & Greci; che Michele Paleologo lasciò dietro à lui Andronico, ilquale hauendo duoi figliuoli. Caloianni & Emanuele, vi lasciò per

tutore Gioanni Catacunzeno, che maritò la sua figliuola in Caloianni, onde poinata discordia fra il Catacunzeno & il Genero, il Catacunzeno scacciò il Genero facendosi lui Imperatore, mà Caloianni restituito in stato bandeggiò il Catacunzeno, il quale si fece Mo naco Questo Caloianni hebbe Emanuele che prese l'Imperio dopò il padre, & esso hebbe fette figlioli, Gioanni, Andronico, Teodoro, Constantino, Demetrio, Tomaso, & Michele. Nel tempo di questo Emanuele Imperatore, occorse che Mehemet Imperator de Turchi dopò essendo rotto in Mare da i Veneti, & pa cificatofi con loro, fu assalito da Mustafà fratello, il quale poi faggi à Salonicho, onde Mehemet ciò intendendoui andò col campo, & chiese Mustafà algouernatore, ilquale di ciò scrittone à Emanuele Imperator Greco, hebbe risposta tale che Emanuele si accordò con Mehemet, & li promise da tenere Mustasà confinato in prigione, & cosi stette fino alla morte di Mehemet Primo, questa si fatta ope ratione de Greci accrebbe tanto l'amore in Mehemet, ch'esso acconsetì ad ogni loro dimanda, onde la Grecia in quella tranquillità fiori si grandemente, che come noua sposa se ne stana inquiere & riposo, se Emanuele Imperator sudetto non hauesse diuiso il regno a ifi.

i figliuoli, le discordie de quali furono cagione dell'accrescimento Ottomano , & della propria rouina. Percioche morto Emanuele, Gioanni primogenito prese l'Imperio, & dietro lui ritrouandosi Constantino nel pacifico Dominio essendosi Greci confederati con Mehemet Secondo, non durò molto quella traquillità, percioche Mehemet altero superbo, & inuidiofo, non riguardando a' patti, anzi poste le leggi, le confederationi & giuramé ti da parte, fabricò vn forte detto Bogazasor, il'qual finito siscoprì nemico de Greci, percioche cominciò à danneggiare il paese di Constantinopoli, & poi hauendo cinto quella Città con numeroso essercito, & con grosse arteglierie, l'anno mille quattrocento cinqua ta tre prese quella & il Dominio insieme. Era Mehemet ditanta fraude & ingannatore, che egli dicea che bastaua la sede à i soli mercan ti & non à Principi c'hanno desio d'ingrandirfi,erasagace,ingenioso,& aspro nemico de Christiani.

# 32 QVARTA FIGURA:



EPI-

# EPIGRAMATA QVARTAE

SULTHANUS Pazaites.

Secundus Bos, & finis Arctotrophi, idest vrsæ. nutricis, sigura ostendat locum & mores.

## MOTTI DELLA QVARTA Figura.

SVLTANO Bazazeto.

Il secondo bue, & fine dell'Arctotrofo, cioè nutrice dell'Orsa, la figura dimostri il loco, & i costumi.

#### EXPOSITIO.

DENOTAT quarta figura successorem Mechemetis, qui fuit Eaiexit, quare dicit Epigramma A. Sultanus Pazaites, hic habito post patrem Dominio à varijs principibus valde suit vexatus, omnes enim videntes eius pacist cum animum contra ipsum arma audebant cape re, & deficere, sicuti fecerunt exules Morea, Macedonia, qua medio Nicolai Zuppani, & Ioannis Cernouichij, in statum se reduxerunt, ista dua prouincia ad defectionem tracta ostenduntur duo bus illis capitibus iuuencularum, qua per paucum

cum tempus in libertate permanserunt.

Hic Imperator Baiexit non ab re ostensus suit figura bouis simbologica, quia semper pacis suit amicus, vt homo animi pacifici & mitis natura, suit vir intelligens philosophia incumbebat, & prasertim ei placuere Auerrois opera, & suit Imperator & Dominus bona sama.

#### ESPOSITIONE.

A quarta Figura denota il successore di Mehemet, qual su Baizet, per o il Motto A dice, Sultano Baizete. Questo preso c'hebbe il Dominio, dopò il padre, su molto trauagliato da diuersi Principi, percioche ciascun vedendo il suo pacifico animo, pigliaua ardire di prender l'armi contra di lui & ribellarsi, si come secero i Fuorusciti della Morea, & della Macedonia, che col mezzo di Nicolò Zuppano, & di Gioanni Cernouicchio si ridussero in stato; queste due Prouincie ribellate, sono dimostrate con quelle due teste di giouanette, lequali durorno poco in libertà.

Questo Imperatore Baizet non suori di proposito si dimostrato con la simbologica sigura d'vn bue, perciò si sempre amico della pace, come huomo d'animo quieto, & di natura piaceuole, si huomo intelligente, & stu

diaua

diaua Filosofia, & in specie gli piaceuano l'o-pere d'Auerroe, & in somma su Imperatore & Signore di buona sama.



EPI-

### EPIGRAMATA QVINTAE Figuræ.

A A L I A quadam vrsa secunda Schimnotro phus idest catulorum nutrix, & omnino illa prater quàm quod vmbratilibus tractibus delineata.

B Sulthanus Selinus.

Adorientem solem vtrinque corona partem inferunt totius Imperij.

Motus temporum intempestiuus erit, nam à

summo in summum describitur.

#### MOTTI DELLA QVINTA Figura.

V N' A LTR A seconda Orsa nutrice de cagnoletti, essa è in tutto, oltre che è delineata con vmbratili tiri.

Sultano Selino.

All'Oriente Sole d'ambedue le parti, le corone aportano vna parte di tutto l'Imperio.

D Il moto de tempi sarà immaturo ò contra tempo, perche dal sommo al sommo è de-

EXPOSITIO.

S ICVT I simbolo bouis in quarta figura, ostensa est natura Baiexitis secundi Imperato
C 3 ris in

ris in Constantinopoli, ita inhac quinta figura, simbolo vrse cum capite Griphi, & cum quatuor catulis ostenditur natura successoris Baiexitis, & nomen per epigramma B. dicens, Sulthanus Selinus . iste re vera fuit sicuti hic est figuratus, fuit etenimita crudelis, vt valde incubuerit ad omnes Ottomannos extinguendos, fratres, nepotes, & consanguineos suos, & quamuis esset Sélinus propry sanguinis homicida, dicens nihil esse tam dulce, quam fine consanguineorum timore imperare, fuit tamen institue amator, virtutisq; ac magnitudinis, vigilans fuit, ferox, & in victu modestus. Sed in suarum victoriarum incremento vires defecere, or to enim in renibus vicere carro dente, or pestilenti febre correptus, mortuus est, ideo dicit Epigramma B. Motus temporu & c. quasi dicere vellet, quòd sperans ad alios trophaos, & victorias transire, egriudo abstulit ani mum, or vitam.

#### ESPOSITIONE.

S I come con simbolo di bue nella quarta figura s'è mostrata la natura di Baiazet Secondo Imperatore in Constantinopoli, co-fi in questa quinta con il simbolo di Orsa co capo di Grissone, & con quattro cagnoletti vien dimostrata la natura del successore di Baiazet

Baiazet, & ilnome per il motto B dicendo Sultan Selin. Questo sù in effetto come qui è figurato, percioche fù cosi crudele, ch'attese grandemente ad estinguere tutti gl'Ottomani, fratelli, nepoti, & parenti suoi, e quantung; Selin fusse homicida del proprio sangue, dicedo egli, che nissuna cosa era più dolce, ch'il regnare senza timore de pareti, su però ama tor di giustitia, di virtù, & di grandezza, fù vigilante, feroce, & modesto nel viuere; mà nel crescimento delle sue vittorie, le furono tron che le forze nella propria persona, percioche venutali vna piaga corrofiua nelle reni,& affalito da febre pestifera, si morì, però il Motto D dice cosi, il moto de tempi &c. quasi vo lesse dire, ch'egli pensando passare in altri spe rati trofei & vittorie, l'infirmità gli leuò l'animo & la vita.

C 4 SE-

### SESTA FIGURA:



#### A SULTHANUS Solimanus.

Hic existens quartus ab vrsa cum falce & rosa vir contendens ad messem.

Falcifer trimestre tibi spatium prascribo, ense

autem multas primitias euertisti.

Templa idolorum breui tempore erigis tres ter autem viuens in vita circulos senex Abi in orcum duos linquens superstites.

#### MOTTI DELLA SESTA Figura.

#### SVLATAN Solimano.

Questo essendo il quarto dall'orsa con la falce & rosa sarà come huomo andando alla medanda.

O'falcifero alquale assegno il spatio di tre mesi con la spada hai rouinato molte primitie.

In poco tempo tu fabrichi tempij alli Idoli,mà tu vecchio viuendo in vita tre fiate tre circoli, & lasciando à dietro duoi figliuoli vat tene nell'oscuro Inserno.

#### EXPOSITIO.

Eesset; et islius Solimanus successisset, (sicuti ostenditur in prasenti sigura simbolo Regis) omnibus videretur, discedisse Leonem serocem, vrsum, aut Tigrim, et Agnum mansuetum reliquisse, adeo iuuenis Solimanus placidissimam naturam extrinsecus ostendebat, in quo postea multi decepti sunt. prasertim infelix Morea ostensa capite illo iuuencula, qua cum à iugo tiranni se li beraturam putaret cum Gazelle se coniunxit, qui (prater promissam sidem credens Syria dominiu occupare) contra Solimanum progressus adeo prossigatus est, vt infelix Morea facta sit adhuc infelicior.

Verè fuit Solimanus rosa, idest ver, cum falce, idest cum messe, ideo dicit Epigramma A. Sulthanus Solimanus, & Epigramma B. Hic existens quartus ab vrsa & c.& in Epigramate C. Falcifer & c. sigura ista potest hoc patto intelligi, quod cum fuerit Imperator Solimanus vir qui sa mam ostendere vellet vigilantia, & prudentia futurus erat vt qui vadit ad messem falce parata, quasi dicere vellet, quodipse existens messis, paucissima, aut nulla iurisdictiones suo maximo imperio per successorem adiungi debebant, rosa

enim

enim apud Aegyptios humanam fragilitatem significat, Tinditium boni fugientis, ideo antiqui in manibus defunctorum rosas ponebant, Thores atque super defunctum, frepulchrum sparge bant, fic rosa in manu Regis in prasenti sigura inditium boni sugientis denotat. potest etiam dici, quod Angelus, vt in sigura aspicitur pradixerit sinem imperi, cum etenim dicatur in Epigramate C. Falcitir tremestre tibi spatium prasscribo, quid aliud est quam dicere, post tuum imperium regnabunt tres Imperatores, Teinde sinis erit totius imperij Ottomanorum.

#### ESPOSITIONE.

TALE fù la crudeltà di Selim, ch'essendo egli morto, & entrato nell'Imperio Solimano il figliuolo, (come si dimostra nella presente figura con simbolo di Rè) parue à tutti che si susse partito vn seroce Leone, Orso, ò Tigre, & hauesse lasciato adietro vn mansueto agnello, tanto il giouine Solimano si dimostraua di quietissima natura, del che puoi ne restarono molti ingannati & massime l'inselice Morea dimostrata con quella testa di gio uinetta, la quale pensandosi leuarsi dal giogo del tiranno, si congionse col Gazelle, (che pésando oltre la data sede impatronirsi della Soria)

Soria) ando contra Solimano, ma su in maniera sconsitto che l'infelice Morea ne resta

anco più infelice.

Veramentesti Solimano vna rosa, cioè primauera, con la falce, cioè con la medanda, pe rò dice il Motto A Sultano Solimano, & il Motto B questo essendo dall'orsa il quarto &c.& nel Motto C ò falcifero &c. questa figura si può intédere in questo modo, ch'esfendo stato Solimano Imperatore, huomo che volendo dimostrare la fama della sua vigilanza & prudenza, douea effere come quello che và alla medanda con la preparata falce, quasi volesse dire ch'essendo egli la medada, pochissime ò quasi niune giuriditionisi doueano agiongere al suo grandissimo Impe rio per il suo successore, percioche la rosa appresso gli Egittij denota l'humana fragilità, però gl'antichi poneuano nelle mani de i loro mortirose & fiori & cosi ne spargeano sopra il morto & sepulcro. Et così la rosa nella mano del Re nella figura presente denota inditio di bene che fugge; si può anco dire che l'Angelo come si vede nella figura glihabbia predetto il fine de l'Imperio, perche dicendosi nel morto C òfalcifero io te assegno il spatio di tre mesi, che altro è che dire, regnaranno dopò il tuo Imperio tre Imperatori, et doet dopòsara il fine di tutto l'Imperio Otto-



EPIGRAMATA SEPTIMÆ FIGVRÆ.

BLABH KALIKOS.

Hei, hei misera & arumnosa ciuit as. Si quide miserabilem lucem tuamiserabiliter corrumpis, plebs paruo tempore K. Obtinebit; in te mult & cedes, o profusiones sanguinis. no deficies ab vndecima atate qua orieris. Et quing; primitia mo narchiæ draconem dilaniabunt libocidam, o minutim diserpent huius tenues carnes, & in bello gëtem efferatam ense conficient infinitum numerum.ad sex septem millia, flagitiosusque omnis, & cede satiatus, Machus, adulator pradoque banc supremam videbunt ante oculos lucem.

#### MOTTI DELLA SETTIMA FIGURA. BLABH KALIKOS.

Deh misera et faticosa Città, tù in vero corrompi miseramente la tua miserabil luce, la plebe in poco tempo ottenerà il K. in te faranno molte occisioni et spargimenti di san gue, non mancarai dalla vndecima età tua, dalla quale sei nata, et le cinque primitie della Monarchia dilaniaranno il Dracone liuocida, et minutaméte stracciaranno le sue car ni, & scemeranno con la spada nella guerra vn gran numero & infinito, circa sei è sette milla dell'arrabiata gente. Onde ogni scelerato, & fatiato di morte, l'adultero, l'adulatore,& il rubbatore vedranno innanzi à gli occhi questa vltima luce.

### OTTAVA FIGVRA:



# EPIGRAMATA OCTAVAE Figuræ.

08

TON B DYNONTON O TRITOS A.

Sub vulpina pelle amicitiam dissimulans, & fortiter animum continens, vt valde senex & sapiens, sed veniens ad insulas bis Eptataulos alijs dimissis qui inuicem se attriuerunt.

Et d'effusiones sanguinis, tu victoria manus explicuisti benigne, & brauium adeptus es in.

fine sceptri .

#### MOTTI DELLA OTTAVA Figura.

TON B DPNONTON O TRITOS A.

Sotto volpina pelle dissimulando amicitia, & fortemente frenado l'animo, sei come mol to vecchio & sapiente, mà venendo alle Isole due volte Eptataulos licentiatosi gl'altri, che fra loro s'assissimo.

Et O'essusioni disangue, tù hai pur disteso le mani della vittoria benignamente, & hai conseguito il brauio nel sine del scettro.

D NO-



Figuræ.

tum faustis aclamationibus excipietur in tuamentum faustis aclamationibus excipietur in tuamenia, tunc imminet ruina & extrema calamitas primatibus tuis, & hoc iudicum iniquitate.

Byzanti aula & penates Constantini. Roma, Babylon, et Sion alia noua tres ter cent u et tu deges annos, vna noua Icade excepta quado congeres gentiu the sauros. & iura dabis cunt is circu philarchijs, sed te ignis summus genus slauum. te omnem exuret, & tuum dissoluet Imperium.

#### MOTTI DELLA NONA

Figura.

A GVAI à te setticolle quado con selici gridi fi riceuerà il vigesimo elemento ne i tuoi muri. All'hora è vicina la rouina & estrema calamità de i primati tuoi, & ciò per l'iniquità

de giudici.

B

B La regale casa, & i penati di Constantino. Roma, Babilon, & Sion vn'altra noua, & tù tre fiate trecento anni scamparai suori che vna noua Icade quando tu adunerai i tesori delle genti, & intorno signoreggiarai tutte le filarchie. Finalmente l'vltimo soco da flaua generatione abbruggierà te tutta & dissoluerà iltuo Imperio.

D 2 DE-



EPI-

### EPIGRAMATA DECIMAE Figuræ.

A OPTIMA quaque colligens & affligens pramium iniustitia pessimum, quo tempore mediu astrum visum fuerit nigricans.

## MOTTI DELLA DECIMA Figura.

Raccogliendo tutte l'vltime cose, & affligendo il premio della ingiustitia pessima sug girai in quel tempo ch'il mezo pianeta sarà visto negro.

#### EXPOSITIO.

TSTIS quatuor figuris conspicitur ruina Imperio Ottomanni, ideo ostendit septima figura Constantinopolim depopulatam, quare epigramate B. videtur ciuitatis ploratus, atque sic relinquetur vacua sedes Imperialis, sicuti videtur in nona figura, sed quando hoc futurum sit, osten dit epigramma A. ipsius nona figura, dicens ve tibi septicollis quando vigesimum elementum faustis aclamationibus excipietur in tua Mania, idest ve tibi Constantinopolis septicollis, sipsa dicta est septicollis quia Constantinus Magnus D. cum

cum ibi Imperium Romanum detulisset, distrituum etiam ciuitatem in eosdem ordines, tribus, et officia, sicut esset Roma ipsa qua habet septem colles) quando videbitur vigesimum elementum in tuis mænijs, hoc est Tau, vel Tas, quod elemen tum est simbologica sigura sanctissima Crucis, & propter hoc habitatores Ciuitatis coacti erut se se in sugam pracipitem dare, quod aperte dicitur in Decima sigura in Epigramate A vbi sic habetur, optima quaque colligens & assissens pramium iniustitia pessimum, qua tempore medium astrum visum suerit nigricans, idest quando videbitur sol niger. hoc est Christus contra istos infedeles iratus.

#### ESPOSITIONE.

C ON le soprascritte quattro figure si ve de la rouina dell'Imperio Ottomanno; perciò la settima figura dimostra Constanti; nopoli disabitata; però nel motto B. si vede il pianto della Cirtà, & cosi sarà lasciata vacua l'Imperial sede, come si vede nella nona figura, mà quando questa habbia da esser lo dimostra il motto A dell'istessa nona figura, guai à te setticolle quando con selici gridi si riceuerà il vigesimo elemento ne i tuoi muri, cioè guai à te Constantinopoli setticolle, sese

te le ottime cose & affligendo il premio pesfimo della ingiustitia suggirai in quel tempo ch'il mezo pianeta sarà visto negro, cioè qua do si vedrà il solnegro, cioè Christo adirato contra questi insedeli.

# VNDECIMA FIGURA:



EPI-

# EPIGRAMATA VNDECIMAE Figuræ.

A VERSVS, quos Angelus Imperatori di-Eturus est.

Mortuus aspectu, solutus, norunt multi, quamuis nemo videt vt somno excitatus continuo sce

ptra Regina quidem occupabit.

Praco incossicuus ter magnum vociferabitur. abite confessim ad occasus septicollis, inuenietis virum familiarem, meumque necessarium, ducite bunc in regiam domum.

#### MOTTI DELLA VNDECIMA Figura.

PAROLE, quali l'Angelo è per dire al-

l'Imperatore.

C

B Il morto d'aspetto & sciolto, molti lo conobbero, quantunque niuno lo vidde, come suegliato dal sonno di subito occuparà egli

senza fallo i scetti della Regina.

C L'inuisibile trombetta gridarà gagliardamente tre siate andate subito all'occaso della setticolle, & trouarete vn'huomo mio samigliare & amico, conduceti questo nella casa regia.

### EXPOSITIO

Elicta imperiali sede vacua, ecce (dicit An gelus spigramate B.) Mortuus aspestu, solutus & c.quasi dicere vellet, ecce o Gracia, mortuus aspectu & solutus, quem multi tuorum cognouerunt, quamuis non viderint, idest tui eum fama cognouerunt, quamuis oculis non viderint, iste tamquam à somno experrefactus statim sceptra Gracia Regina occupabit; sed vbi vir iste reperietur, ostendit Epigramma C dicens, Praco inconspicuus vociferabitur & c. Huius possent fieri diuersa considerationes; dicit enim Epigramma, quod iste non erit in humana consideratione, or quod erit in occasu ciuitatis Septicollis, & homo familiaris, idest catholicus & fidelis, & quod erit amicus, cum ex antiquo & nobilissimo sanguine proueniat. Hunc (dicet diuinus praco) quarite in occasu & inter magnates, & quòd (sicuti dicit figura) in somno quiescat, funebri, o antiqua veste indutus, super duo triformia animalia, idest, quarite eum in occidente, non in oriente ciuitatis, quia ibinon crit; quem inuenietis pt supra, in somno tamquam mortuum quiescentem, hoc est qui ex antiqua & regia Stirpe originem trabat.

# ESPOSITIONE

ASCIATA l'Imperial sede vacua, ecco (dice l'Angelo col motto B.) il morto d'aspetto sciolto &c.quasi volesse dire, eccoti ò Grecia vn morto d'aspetto & sciolto, ilqua le molti de tuoi lo conobbero, se ben no l'ha no veduto, cioè l'hano i tuoi per fama conosciuto, quantunque non l'habbiano visto con gl'occhi. questo come suegliato dal sonno, di subito occuparà i scetti della Grecia Regina. mà doue si trouer à quest'huomo lo dimostra il motto C dicendo, l'inuisibile trombetta griderà &c. di questo si potriano fare diverse considerationi, percioche dice il motto, che questo non sarà nell'humana consideratione, & che sarà nell'occaso della Città Setticolle. & huomo famigliare, cioè Carolico & fedele & che sarà amico, per esser disceso da nobilisfimo & antico sangue. Questo (dirà il diuino trombetta) cercatilo nell'occaso & fra magnati, & che (come dimostra la figura) si ripo sinel sonno, vestito con veste sunebre & antica, sopra due triformi animali, cioè cercate questo nell'Occaso, e non nell'Oriente della Città, perche ini no sarà, il quale trouarete co me di sopra, che si riposa nel sonno come mor to, cioè che disceda da antica & regal stirpe. DVO-

#### 60 DVODECIMA FIGVRA:

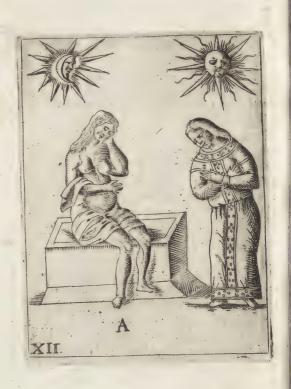

EPI-



## EPIGRAMATA DVODECIMAE Figuræ.

PETRAM incolens, age huc mihi hospes, relictis lachrimis, vitaq, agresti & solitaria. & viue mortuus & afslictus, nudus rursus redi ads superos.

## MOTTI DELLA DVODECIMA Figura.

Io che son in questa pietra, vien quà da me ò forestiero, & lasciate le lagrime, & la tua solitaria & agreste vita, viui morto e afflitto; nudo ritorna vn'altra fiata alla luce.

#### EXPOSITIO.

Idetur in prasenti sigura, quòd dum requiritur vir superius dictus, ecce afficcta septi collis, qua dolens ver sus iuuenculam illam dicit, Petram incolens & c.quasi dicere velit, ad me septicollem qua in hac petra clausa sum, idest in hac afstictione, venias o aduena, depositis lachrimis, vita solitaria propter iugum Maucmeta-

num,

num, propter quem vinis afflictus, & tanquam mortuus. tunc respondet iuuencula illa (qua aduenam & percerinum regem ostendit) quamuis si nuda o Constantinopolis, & rege spoliata, propter cladem quam passa es, redibis tamen iterum ad lucem, qua lux nulla alia est nisi Iesus Christus, qui dixit, Ego sum lux mundi; ideo reuertens, o ciuitas, ad Christianam religionem, Maucmetana expulsa, iterum lucida sies sub sole splendente Christi Saluatoris.

#### ESPOSITIONE.

C I vede nella presente figura, che mentre fi ricerca l'huo no sopradetto, ecco l'affitta Setticolle, la quale dolendosi dice verso quella gioninetta, Io che son in questa pietra, &c. quasi voglia dire, à me Setticolle, la quale son rinchiusa in questa pietra, cioè nell'afflittione, vieni o forastiero, lasciate le lagrime, & la vita solitaria per rispetto del giogo Maomettano, per ilquale viui afflitto; & come morto. Allhora risponde quella giouinetta, (la quale dimostra il Re forastiero e peregrino ) quantunque o Constantinopolitu sij nuda & priua di Re, per la rouina che hai patita; ritornerai nondimeno vn'altra volta alla luce, la qual luce non è altro che

63

che Giesù Christo, che disse, Io son la luce del mondo; perciò ritornando o Città alla Christiana religione, scacciata la Maumettana, diuentarai vn'altra volta lucida sotto il Sole risplendente di Christo Saluatore.



# TERTIADECIMA FIGURA!



EPI-

## EPIGRAMATA TERTIAEDECIMAE Figuræ.

A ECCE rursus homo ex prima stirpe occulta in multos innumerabiles annos. Nudus proditex obscuro & tenebricoso tumulo, & secundas splendente vita incipit & venit. imago rursus vita verissima.

## MOTTI DELLA TERZADECIMA Figura.

A Ecco vn'altra fiata vn'huomo della prima ftirpe occulta in infiniti anni.nudo vscisce dal l'oscuro & tenebroso sepolero & risplendente la seconda vita, comincia, & viene vn'altra fiata alla verissima imagine della vita.

#### EXPOSITIO.

D Eclaratio vndecima figura confirmatur demonstratione prasentis figure, dicens Epi gramma A Ecce rursus homo & c. quasi dicere velit, ecce nouiter vnus qui trahit originem à pri ma stirpe tua o Constantinopolis, sed occulta per infinitos annos, idest cum transierit ex vno in alium per multa secula, & occulta in hominum imaginatione, qui nudus exit è tumulo, idest qui

primus abantiquissimis statibus ad noua dominia exit, vnde splendente secunda vita, idest cognito quod sit (vti monstratum est) ex prima regia stirpe tot populorum, & tamquam resurretus ad aliam vitam, idest ad antiquum statum incipit cognosci, & iterum viuere ad verissimam vita imaginem, idest ad principale dominationem Regis & Imperatoris; ille autem homo ex antiqua stirpe cum debeat esse in occasu, potest intelligi quod debent (se ex stirpe Regia, antiqua Austriacorum, qui sunt in occasu septicollis.

#### ESPOSITIONE.

A dechiaratione della vndecima figura, vien confirmata, con la demonstratione della presente figura dicendo il motto A ecco vn altra fiata vn huomo &c. quasi voglia dire, ecco di nouo vn disceso del sangue della prima stirpe tua ò Constantinopoli, mà occulta per infiniti anni, cioè essendo trapassata d'vn nell'altro per molti secoli e occulta nella imaginatione de gl'huomini, che nudo vsci-see del sepolero, cioè che primo dalli anti-chissimi stati vscisce à noui domini, onde risplendente la seconda vita, cioè conosciuto (come s'è mostro) della prima stirpe regia

ditantipopoli, & come resuscitato ad altra vita, cioè all'antico stato, comincia à farsi co noscere, & viuere vn'altra fiata, alla verissima imagine della vita, cioè alla principale domi natione di Re & Imperatore; mà quell'huomo d'antica stirpe douendo essere nell'Occa so, si può intendere che debba essere della stir pe regale antica dell'Austriaci, i quali sono nell'Occaso della Setticolle.



### 68 DECIMAQUARTA FIGURA.



# EPIGRAMATA DECIMAEQVARTAE Figuræ.

En Lupum qui ouem cupiebat deuorare,pastor occidet & hominem inueniet.

Sic perdet qui occupanit.

# MOTTI DELLA DECIMAQVARTA Figura.

ECCO il Lupo che desideraua diuorar la pecora, il Pastore l'amazzerà & ritrouarà l'huomo.

Cosi perderà il medesmo che hà occupato.

### EXPOSITIO.

Ex his qua in superioribus figuris dicta sunt, we ex prasenti figura, manifestum Ottomannorum excidium conspicitur; dicebatur in Epigramate C sexta figura, trimestre spatium tibi prascribo, per tres menses debemus intelligerentes Imperatores post Solimanum, hi autem suere Selimus, Amurathes, & Mechemetes qui nuci imperat, & cum sit tertius mensis, per consequens erit finis impery. Dicit Epigramma of prasentis sigura. En lupum qui ouem, & c. veri lupi vocari possunt Turcarum Imperatores, qui E 3 semper

semper Christianos sub ouis figura ostensos persequuti sunt, sed Mecbemetes propter multas cla des quas in Transiluania mensibus prateritis, & in Pannonia eius duces perpessi sunt, nullo modo dedecus huiusmodi in primis Imperij annis pati valens, tamquam lupus rapax, exercitus classesque parat, & omninititur conatu, Christianos denorare, sed pastor cuius funt ones, eas ab ore suo liberabit. Hic erit Sanctissimus Pontifex, verus omnium Christianorum Pastor, cui dictum fuit à Christo, Pasce oues meas, qui proprio sumptu, exercitum contra Turcas parat, eiusq; exem plo cæteri Catholici Principes idem præstant, sicque ipsius Pastoris opera, Lupus ouem dimit tet & interficietur, & vacua relicta Imperiali Sede, Pontifex hominem inueniet, qui sedet in ea, quod dicitur in fine epigramatis A & hominem inueniet, idest indicabit ipse cuius hominis ex regia antiqua stirpe nati, (vt superius dicebatur) futurum sit Imperium.

Dicit epigrama B. sic perdet qui occupauit, in his verbis clare estenditur sinis Imperij Ottomani, qui enim cæpit Constantinopolim suit Mechemetes, viuens nunc Imperator Mechemetes vocatur, idem igitur Imperator nomine perdet Imperium qui occupauit ipsum, quod etiam sed magis obscure habetur in tertia sigura, in qua dicebatur de Mechemete qui Constantinopolim

occupanit, in te initium & finis cornu est, clare igitur conspicimus finem Turcarum in hoc Mechemete, dummodo Catholici Principes, relictis inter ipsos dissensionibus sub felici auspicio Sătissimi Pastoris Lupum Orientalem persequi velint.

#### ESPOSITIONE.

A LLE cose che si sono dette nelle sigure di fopra, & dalla presente figura, si vede la manifesta ruina de gl'Ottomanni. Si diceua nel motto C della festa figura, io ti assegno il spatio di tre mesi, per tre mesi dobbiamo intendere, tre Imperatori dopò Solimano, & questi sono stari, Selimo, Amorate, & Mahemer c'hora è Imperatore, & essendo il terzo mele, sarà per conseguenza il fine del l'Imperio; Dice il motto A. della presente figura, ecco il Lupo &c. Veramente si ponno chiamar Lupi gli Imperatori de Turchi, i quali hanno sempre perseguitato i Christiani dimostrati sotto la figura della pecora. Ma Mahemet, per le molte rotte c'hanno hauute ne gli mesi passati i suoi Capitani in Transiluania & Ongaria, non potendo in modo alcu no patire questa vergogna nelli primi anni del suo Imperio, come Lupo rapace prepara

72 esserciti & armate, & si sforza per diuorare i Christiani,ma il pastore del quale sono le pecore, le liberarà dalla fua bocca: questo sarà il Santissimo Pontefice vero Pastore de tutti li Christiani, à cui sù detto da Christo, pasci le mie pecore, il quale à proprie spese prepara vn essercito contra Turchi, & con il suo esfempio gli altri Principi Catholici fanno l'istesso, & cosi per opera di esso Pastore il Lupo lasciarà la pecora & sarà veiso, & essendo vacua la Sede Imperiale il Pontefice trouarà l'huomo, che in quella sederà, il che si dice nel fine del motto A & ritrouarà l'huomo, cioè giudicarà esso, di qual huomo nato di regale antica stirpe (come disopra si dicea) habbia da essere l'Imperio. Dice il motto B. cosi perderà il medesmo che hà occupato, fi dimostra in queste parole chiaramente il fine dell'Imperio Ottomano, perche sù Mahemeto che prese Constantinopoli, l'Imperator c'hoggi viue si chiama Mahemet, l'istesso adonque Imperatore di nome perderà l'Imperio, che l'hà anco occupato, la qual cosa an co, mà più oscuramente si dice nella terza figura, nella quale si dicea di Mahemet che oc cupò Constantinopoli, il corno in te è princi pio & fine, vediamo adonque chiaramente il fine de Turchi in questo Mahemer, mentre che

che i Prencipi Catholici lasciate le discordie che sono fra di loro, Sotto il selice auspicio del Santissimo Pastore perseguitaranno il Lu po Orientale.



### 74 DECIMAQVINTA FIGURA.





## E PI GRAMATA DECIMAEQUINTAE Figuræ.

A VERSUS Angeli ad Imperatorem.

Suscipe donum ne cessa senex. Optime Imperator accipiens regnum perseuera ad sinem vsque, & ad regnum pulchrum regnator, cætera ne veritus tempus, nam istud solum divinitus accipies.

## MOTTI DELLA DECIMAQVINTA Figura.

A PAROLE dell'Angelo all'Imperatore. B Riceui il dono & non cessar tu vecchio, ò Ottimo Imperadore riceuendo tu il regno perseuera sin al sine, & sarai dominatore in vn bel regno in oltre non temer il tempo, per cioche questo solo pigliarai per voler diuino.

# 76 DECIMASEXTA FIGURA.



EPI-

### EPIGRAMATA DECIMAESEXTAE Figura.

A VERSUS Patriarcha ad Imperatorem.

Vitam gloriosam & illustrem sortitus es ex in gloria; ex virtute falix existens, at qui non dolo optime tibi hac gratia parta est, liuorem anteuertens praiudicabis tibi damnum non errabis absque certa sede sorte tibi data.

### MOTTI DELLA SESTADECIMA Figura.

A PAROLE del Patriarca all'Imperatore.

B Tu hai hauuto gloriosa & illustre vita da vna senza gloria, rimanendo per virtù selice.

Adonque ò Ottimo Imperatore questa gratia hai acquistata senza inganno, percioche preuenendo l'inuidia tu te preiudicarai il da no, non andarai vagabondo senza certa sedia à te assignata per sorte.

### EXPOSITIO.

QUINT ADECIMA figura ostenditur Angelo coronam Imperialem in manu tenentë, qua post Pontificis iudicium dabitur homini reperto, & dicuntur ei verba epigramatis B. susci

pe donum & que sequentur. Sextadecima vero figura coronat o Imperatore ostenditur, consirma to aucthoritate Sanctissimi Pontificis à Patriar ca Constantinopolitano, habitu Sacerdotali Graco induto, qui Imperatorem alloquens, dicitei verba que in epigramate B. habentur vitam gloriosam & Illustrem & que sequentur.

#### ESPOSITIONE.

A quintadecima figura si dimostra con l'Angelo che t ene in manola corona Imperiale, la quale dopò il giudicio del Pontesice sarà data al ritrouato huomo, & se gli dicono le parole del motro B. riceui il dono

con quelle che seg nono.

Ma la sestadecima figura si dimostra con l'incoronato Imperatore, consermato con l'autorità del Santissimo Pontesice dal Patriarca di Constantinopoli in habito Sacerdotale alla Greca, il qual parlando all'Imperatore, gli dice le parole che sono nel motto B. Tu hai hautto vita gloriosa & illustre, & quelle che seguono.



### V A T I C I N I V M

MAVMECTANORVM.

ABENT Mauemetanimulta vaticinia, sed nullum est apudipsos tam celebre, quam istud in quo continentur inrumerabiles adursus Christianos victoria, & tandem ipsorum

excidium: & quia hucusque illud verum esse viderunt, perissimum quoque in alijs casibus arbitrantur, adeo quod plerant semper quoties unq; finem vaticini legunt. Mihi non licet alicuid certi huius oraculi affirmare, sed cupio ita veru enadere vaticinium in fine quemaamodum fuit hucusque, adeo vt reperiatur verus Prophera pro nobis sicuti fuit contra nos. Verus Prophata fuit Balaam extra Israel, sic intra infideles fuerunt multa Sitilla, qua vera pradixere, sic fieri potest quod sint extra Christianos qui Spiritum habeant Propheticum, quod tamen non affir mo, sed quia euenere multa, (vii hic pradictum fuit) contranos, sic vellem vt contra is sos contingerent qua in fine dicuntur. Sed ne vana & filta

ficta putentur qua dico, verba ipfa vti funt in Turcarum idiomate ponam, ex quibus quifuis facile cognoscet esse eadem qua in ore populi illius sunt, qua postmodum in Latinum sermonem vertam, or interpratationem adiungam, vnà cum comentario.

#### VATICINIVM.

Patissahomoz ghelur, ciaferun memlek etialur keuzul almai alur, kapzeiler, iedi yladegh Giaur Keleci csikmasse, on iki yladegh onlarum begligheder: cusi inpar, baghi diker, bahesai baghlar, ogli kezi olur: on iki yldenssora Christianon Keleci esikar, ol Turki gheressine tuskure.

### INTERPRAETATIO QUOAD SENSVM.

EN IET Imperator noster, capiet regnu Principis insidelis, capiet etiam pomum rubeum, & in suam potestatem rediget, quod si vsque ad septimum annum ensis Christianis non sue rit ablata, erit ipsorum Dominus vsque ad duodecimum annum, domos adisticabit, plantabit vincas, bortos sepibus circundabit, silios generabit: post duodecimum annum, & postquam pomum rubeum in suam potestatem redegerit, apparebit ensis Christianorum qua Turca sugabit.

ATISSAHOMOZ, est nomen dignitatis compositum cum pronomine numeri plu ralis, & significat Regem nostrum, aut Imperatorem nostrum, quoniam solent ipsi hoc eo dem nomi ne dignitatis vocare Imperatorem Romanum, & alios Reges Christianos, idest URUM PATIS-SAH, hoc est Imperatorem Romanum, UN-GRUZPATISSAH, Regem Pannonia, & FRENKT ATISSAH, Gallia Regem, & hoc non tribuitur dominis minoribus post Imperatorem & Regem ; praterea solent ipsi eodem nomine vocare Regem Persia, sed sapius vocant SULTAN, quod nomen significat Principem, vt SAHI SULTAN ZMAIL quia prasens Rex Persia sophus vocatur ZMAIL, quod significat Ismael; GHELVR est verlum, & signi ficat venerà. CSIAFERUN, est nomen quod significat infidelis. solent enim ipsi boc nomine vocare omnes Christianos, quamuis habeant etia alia vocabula ad vocandos Christianos, vti sunt GIAUR & KAUR, sed GIAUR significat vnum hominem tantum, nisi adiungatur in fine, LAR, quod verbum adiunctum facit numerum pluralem, sicuti GIAUR, aut KAUR, idest Christianus, GIAULAR, aut KAU-LAR idest Christiani; sed CSIAFER etiam. line

fine fine illo qui datur numero plurali, significat multitudinem nationum. Sed quia textus dicit CSIAFERUN, & est casus genitiuus propter adiunctionem UN, vt CSI. AFER, idestinfidelis, in nominativo, CSIAFERUN, idest infidelis in genitiuo, quasi dicerent Regis infidelis. MEMLEKET, significat Regnum, quamuis ipsi habeant etiam varia vocabula ad significandum Regnum, vt IST AN, quoniam cum mentionem faciunt Regnorum Gallia, aut Hispania, tunc dicunt FRANKISTAN, quod significat Regna tam Italorum quam Gallorum, & Hispanorum, FRANK significat vnum hominem istarum regionum, sieuti FRANK, GIAUR, idest Italus, Gallus aut Hispanus Christianus, sed quando volunt Graciam nominare, vocabulu mutant, & dicunt, VRUN, ELLI, idest Gracia, & non URVNISTAN, idest Gracum Regnum, solent etiam quandoque dicere URUM MEMLEKET, & tunc intelligunt totum imperium Grægorum, tandem pocabulum istud MEMLEKET, apud illas nationes solet signi ficare magis Imperium quam Regrum. ALUR, est verbum, & vult dicere capiet. KEUZU-LALMAI, est nomen significans pomum rubeum, quoniam KEUZUL significat colorem rubeum, & ALMA pomum, & dicunt hoc effe aliquam maximam & fortissimam ciuitatem Im perialem,

perialem, & aliquando oritur quastio inter do-Etiores propter hoc, quia volunt nonnulli interpretari vocabulum illud, ciuitatem Constantinopolim, quia in aliquibus eorum libris legitur duobus modis, ideft, KEVZVLALM, AI, & VRUM PAPAI, idest rubeum pomum, aut Gracum fas cerdotem vel Patriarcham, quia, vti diximus, VRUN, significat Gracum, omnis etenim Grecia erat antiquitus sub Imperio Romano, & est corruptum per adiectionem Litera v in principio, & mutationem faciendo, O, in V, quia si tollas huic verbo URAM primam, U, & qua estin medio mutetur in O, dicet ROM; multi sunt igitur huius opinionis, quod significet imperium Constantinopolitanum, sed fusius suo loco declarabimus differentiam . KAPZEILER, est verbum, of significat opprimere cum iugo seruitutis, O nemo dubitat, quin eorum tyrannica afflictio sit crudelis oppressio, quod facile fatebuntur illi, qui eorum captiuitatem experti sunt, & tributorum exactionem, vt sunt Graci, Armeni, & Thra ces; IEDI, ILADEGH, septimus annus post captiuitatem su pradicti loci . GIAVR, KELECI, ESICM ASSE, idest infidelis ensis si non apparebit, & contraillum non se extollet, & credunt quod ista pradictiones septimi anni sint in potesta te Christianorum, qui si vellent communi auxilio contra eos gladium distringere, sine dubio plenam

victoriam reportarent, sed quod non fiat, causa est nostra inertia, dum inter nos bella ciuilia gerimus, aut in ctio turpi inucteramus. ON IKI YLEDEGH, idest vique ad annum duodecimum, ONLARVM BEGLIGHEDER, idestillis dominabitur infidelibus; Sed quia nec post septimu, nec post duodecimum annum, quòd captum suit imperium Constatinopolis gladius Christianorum contraillos praualuit, quia iam transiere plusquam centum anni, quod tota Thracia, & Orientale Imperium est sub eorum dominatione, dicunt quòd sub nomine pomi rubci intelligitur alia Imperij sedes; stat tamen magnum dubium sub annis occultum, quia si in sacris literis septimana septem dierum significat annos, quem numerum & magnitudinem temporis ponemus in anno? vnde inter illos sunt aliqui, qui ponunt vnum annum pro vno anno Iubilei, qui iam ex quinquagin ta annis fieri solebat; alij credunt quod annus significet centum annos; sunt etiam qui putant, quod vnus annus contineat trecentum sexaginta sex annos, sicutitot dies habet annus solaris; sed sicuti oracula non recte intelliguntur nisi post successum, sic intelligetur certum & deffinitum temporis spatium quando res perfecta erit. EU-FI, IAPAR, idest domum ædificabit, per domus adificationem credunt, qued intelligatur, quod nostra templa dedicaturus sit Maumetho, Cicuti

steuti iam totius Asia Ecclesias conspurcarunt, vbi iam erant Christiani vsque ad Hierusalem, quinimo templum ipsum Domini nostri, quod est in Hierufalem; idem fecerunt etiam in maiori par te Europæ,idest Græciæ,Thraciæ,vsque ad Austriam, & quasitotius Pannonia, Sclauonia & Dalmatiæ; BAGHI, DIKER, idest plantabit vineam; per hac verba intelligunt nouas colonias, & transitus populorum ab eorum habitationibus, & Imperij amplificatione BAHCSAI, idest hortos, aut iliam vinea plantationem, BA-GLAR, idest muniet, volunt significare, quod ab omni parte muniet nouas prouncias, vt difficilissime acquiri possint. & boc est mirum, quod post tot annos o capit sauire ita municrit, vt nec rus potuerimus acquirere. OGLV, KEZI, OLVR. idest habebit filium & filiam , hic per filiorum procreationem intelligunt augmentum gentis Maumethana; sicuti omnibus manifestum est illam adeo auctam esse vt nihil amplius; iam igitur nihil aliud reliquum est, nisi corum excidium atque destructio. O N IKI YLDENSSOR A. idest post duodecimu annum. CHRISTI ANON, idest Christianorum, KELECI, idest gladius, EFI-KAR, idest apparebit, & de hoc etiam est dubium apud illos, an ille gladius propter quem natio Christiana in libertatem redibit, & mutuum reddet Maumettanis, futurus sit aliquis magnus Chri-

Christianus Rex, qui infinito exercitu totum Tur carum imperium capturus sit, vel aliquis prophe ta Christianus, qui sua do Etrina Maume Etanos ad nostram sidem sit conuersurus, propter quod extrema verba huius oraculi leguntur ab hominibus cum suspirus, à pueris cum planctu, à mulieribus cum lachrimis & singultibus; TVR KI, idest Turca ipse qui regnat. GHER ESSINE, idest, vnde exist, adeo vt expellatur vsque in Bithiniam vnde primo exit, aut in Scythiam vnde traxit originem. TVSKVRE, idest expellet, aut clade afficiet; sed ne intelligatur, vnde ortu sit habiturus gladius iste Christianus qui debet vlcisci, aut ob timorem aliunde ortum, Turca nullo pacto vo lunt Christianos vii gladijs, vel armis ; & quamuis ipsi iam per multum tempus à side Christiana defecerint ; tamen multi eorum in prælijs deferut pro certissima defensione Euangelium Ioannis, idest, In principio erat verbum, vsque ad finem Graco idiomate scriptum; & hoc arbitrantur adeo esse securos, veluti si vallo aliquo essent muniti, quod scriptura genus vocant sua lingua, HAMAILI.

# PROFETIA DE MAVMETANI.

H ANNO i Maumetani molte Profe-tie, mà nissuna appresso di loro è così famosa, che questa, nella quale si contengono innumerabili vittorie cotro Christiani, & finalmente la rouina loro; & perche sin hora hanno visto ch'ella è vera, la pensano anco verissima nelli altri casi, in modo che piagono sempre, ogni volta che leggono il fine della profetia. A me non è lecito affermare cosa alcuna di certo di questo oraculo, mà desi dero che riesca così vera la proseria nel fine, com'è stata sin hora, di maniera che si ritroui il Profeta vero per noi, come è stato contra dinoi. Fù vero Propheta Balaam fuori d'Ifrael, cofitra Pagani furono molte Sibille, che predissero cose vere, cosi può essere che fuori de Christiani siano, chi habbiano spirito Profetico, il che però non affermo, mà perche so no auenute molte cose (come qui s'è predetto) contra dinoi, cosi vorrei, che auenissero contra di loro quelle che si dicono nel sine.Mà accioche le cose ch'io qui dico no siano riputate vane & finte, metterò le parole istesse come sono in lingua Turchesca, dalle quali ogn'vno facilmente conoscerà essere quelle istesse che sono nella bocca di quel po polo,

polo, lequali poi tradurrò in volgar fauella; & v'aggiongerò la sua interpretatione, & com mento.

### PROFETIA IN LINGVA TVRCHESCA.

Patisfahomoz ghelur, Ciaserun, memlek etialur, Keuzul almai alur, Kapzeiler, iedi yladegh Giaur Keleci esikmasse, on iki yladegh onlarum begligheder: cusiiapar, baghi diker, bahesai baghlar, oglikeci olur, on iki yldenssora Christianon keleci esikar, ol Turki gheressine tuskure.

### INTERPRETATIONE Quanto al senso.

ENERA' l'Imperator nostro, pigliarà il Regno d'vn Prencipe infidele; pigliarà ancora vn pomo rosso, & lo ridurrà in sua possanza, che se fino al settimo anno non fi leuerà la spada de Christiani, sarà loro Signore fino al duodecimo anno. edificarà case, piantarà vigne, fornirà gli horti de siepi, generarà figliuoli: dopò il duodecimo anno ch'egli hauerà ridotto il pomo rosso in sua possanza, apparirà la spada de Christiani, la quale metterà in suga il Turco.

COM-

#### COMMENTO.

ATISSAHOMOZ, è nome di dignità Composto col pronome del numero del più, & fignifica Rènostro, ouero Imperador nostro: percioche essi sogliono con questo medesimo nome di dignità domandare l'Imperador Romano, & gli altri Re Christiani, cioè, VRVMPATISSAH, cioè l'Imperador Romano, VNGRVZPATISSAH, cioè l'Vnghero Rè, & FRENKPATISSAH, cioè il France'e Rè, & ciò non s'attribuisce a' Signoridipuì baffa conditione dopò l'Imperadore e'l Re; oltre à ciò sogliono essi col medesimo nome chiamare il Re di Persia, ma più spesso lo domandano, SVLTAN, ilqual nome fignifica Prencipe, come, SAHI SVL-TAN ZMAIL, perche questo moderno Re di Persia Sossi hà per proprio nome, ZMAIL, che fignifica Ismael; GHELVR, è verbo, e vuol dir, verrà; CIAFERVN, è nome, che fignifica infedele, perche essi sogliono có que sto nome chiamare tutti i Christiani, benche habbiano ancora de gl'altri vocaboli à domadare i Christiani, si come sono GIAVR, & KAVR, mà GIAVR fignifica vn huomo solose non vi s'aggionge in fine, LAR, la qual parola aggionta fa il numero del più, come

come GIAVR, ouero, KAVR, cioè Christiano, GIAVLAR, ouero KAVLAR, cioè Christiani. Ma CSIAFER, ancora senza quel fine che si da al numero del più, significa moltitudine de nationi; mà perche il testo dice, CSIAFERVN, & è caso genitiuo per la giunta di V N, come CSIAFER, cioè infedele in nominatiuo, CSIAFERVN, cioè infedele in genitiuo, quasi dicessero del Re infedele. MEMLIKET, significa Regno, benche essi habbiano ancora de glialtri diuersi vocaboli à significare il regno, come, ISTAN, perche quando fanno mentione de Regni di Francia ò di Spagna, all'hora dicono FRANKISTAN, la qual cosa fignifica cosi i regni de gli Italiani come de Francesi, & de gli Spagnoli, FRANK, significa vn huo mo di questi paesi, come FRANK, GIAVR, cioè Italiano Francese, ouero Spagnuolo Christiano. Mà quando vogliono nominare la Grecia, mutano vocabolo & dicono, VRVN, ELLI, cioè Grecia, & non VRV-NISTAN, cioè Greco regno; fogliono anche tall'hora dire, VRVMMEMLEKET, & all'hora intendono tutto l'Imperio de Greci, in fomma questo vocabolo MEMLEKET. appresso quelle nationi suole più tosto significare Imperio che Regno. ALVR, è verbo.

bo, & vuol dire prenderà, ouero torrà. KVZVLALMAI, è nome che fignifica rosso pomo, perche KVZVL, fignifica color roffo,& ALMA, pomo, & dicono che cio è vna qualche grandissima & fortissima Città Imperiale, & tal'hora nasce quistione tra i più dotti per questa cagione, perche alcuni vogliono interpretare quel vocabulo la Città di Constantinopoli, percioche in alcuni lo ro libri in due modi si legge, cioè kVZV-LALMAI, & VRVMPAPAI, cioè rosso po mo, ouero Greco Sacerdote, ò Patriarca, per che come habbiamo già detto, VRVN, significa Greco, percioche tutta la Grecia anticamente era sotto l'Imperio Romano, & è corrotto per la giunta della lettera, V, in principio, & mutando, O, in, V, perche se tuleui à questa parola VRVM, il primo. V. & quel di mezzo si muti in, O, dirà ROM. Moltisono adonque di questa opinione che significhi l'Imperio Constantinopolitano, mà noi più diffusamente dichiararemo la differenza al suo loco, kAPZEILER, èverbo,& vuol dire, opprimere con giogo di seruitù. & niun dubita che la tirannica afflittione loro non sia vna crudele oppressione, la qual cosa ageuolmente confessaranno coloro, i quali hanno prouato la loro cartiuità, & essattio-

quelli, (dico de infedeli) fignoreggiarà: Mà perche ne dopò il fettimo ne dopò il duodecimo anno che è stato preso l'Imperio di Constantinopoli la spada de Christiani contra di loro non ha preualuto, perche sono gia più di cento anni che tutta la Thracia, & l'Imperio Orientale è sotto la Signoria loro, dico no che sotto il nome del pomo rosso s'intende vn'altra Sede d'Imperio; nondimeno gra dubbio stà sotto la coperta de gli anni, percioche se nelle sacre lettere la settimana di set te giorni significa anni, qual numero & grandezza

dezza ditempo porremo noi nell'anno? La onde sono tra loro alcuni i quali contano vn anno per vn anno del Giubileo, il quale gia si folea fare di cinquanta anni, alcuni altri credono che vn'anno fignifichi vn cetinaio d'an ni; Vi sono ancora di quelli, i quali pensano, che vn'anno contenga trecento sessanta sei anni, appunto quanti giorni ha l'anno del So le; Ma come gli oracoli dirittamente non so. no intesi,se non dopò il successo, cosi s'intenderà il certo & deffinito spatio di tempo, quando la cosa hauerà effetto. EVFI, IA-PAR, cio edificarà case; per l'edificatione della casa credono che s'intenda, ch'egli sia per dedicare inostri Tempial suo Macometto, si come hanno già lor dato le Chiese di tutta l'Asia, doue erano già i Christiani fino à Hierusalem,& di più il Tempio istesso di no stro Signore, il qual è in Hierusalem. il medefimo hanno fatto ancora della maggior parte d'Europa, cioè della Grecia, della Thra cia fino all'Austria, di tutta quasi l'Vngheria, della Schiauonia & Dalmatia. BAGHI, DIkER, cioè, pianterà la vigna; per lo piantar della vigna intendono noue colonie & paffaggi di popoli delle habitationi loro,& ampliamento d'Imperio. BAHCSAI, cioè, hor ti, ouero quel piantar de vigne. BAGLAR, cioè

cioè fortificarà, vogliono inferire, ch'egli da ogni parte fortificarà le noue prouincie, accioche malageuolissimamente si possano raquistare. Et questa è cosa marauigliosa che dopò tanti anni ch'egli hà incominciato à incrudelire, talmente habbia fortificato, che dalui non habbiamo potuto ricuperare pur vn villaggio. OGLV, kEZI, OLVR. cioè hauerà figliuoli & figliuole. Quì per la procreatione de figliuoli intendono l'accrescimento della gente Macomettana, si come è manisesta ad ogniuno, ch'ella è di modo acresciuta & moltiplicata, che nulla più. Già non ciresta più adonque altro se non la rouina & distruttione loro.

ON Iki YLDENS'ORA, cioè, dopò il duo decimo anno; CHRISTIANON, cioè, Christiana, kELECI, cioè, spada. CSIkAR, cioè, apparirà, ouero si leuarà, & di questo ancora è dubbio appresso di loro, se quella spada con la quale la nation Christiana ritor nerà in libertà & renderà il cambio a' Macomettani; habbia da essere qualche gran Re Christiano, che con infinito essercito sia per pigliare tutto l'Imperio de Turchi, ò pure qualche Propheta Christiano con la dottrina sua sia per couertire i Macomettani ala nostra sede; per la qual cosa l'yltime paro

le

le di questo oracolo sono lette dalli huomini con sospiri, da fanciulli con pianto dalle Dóne con lagrime & singhiozzi. TVRKI, cioè il Turco istesso, che tuttauia regna. GHE-RESSINE, cioè a dietro, d'onde egli è vscito, di maniera che sia cacciato ò in Bithinia d'onde egli vscì la prima volta,ò in Scithia di doue ha hauuto origine. TVSkVRE, cioè caccierà, ò metterà in rotta. Ma perche non sisappia, d'onde sia per nascere questa spada Christiana che hà da fare la venderra, i Turchi veramente, ò per paura concetta altronde, non lasciano che Christiani adoprino in alcun modo spade, ne altre armi. Et benche essi già di gran lunga habbiano traligna to dalla fede Christiana, nondimeno molti di loro nelle battaglie portano per certissima diffesa l'Euangelio di San Giouanni, cioè. In principio erat verbum, sino alla fine scritto in Greco, & si reputano con questa cosa talmen te esser sicuri, come se circondati fossero da qualche fortezza, la qual sorte di scritto sogliono in lor lingua domandare, HAMAILI



### V A TICINIV M

#### MAVMECTIS

Prophetæ Saracenorum & Turcarum.



Axima semper fuit Dei Optimi M ximi providentia, adeo vt voluerit f.deles omnes admonere rerum qua ipsis essent euentura etiam per multum temporis antequam\_

aduenirent of hoc, vt if sim Dominum effe vere cognoscerent, & colerent huius rei testimonium perhibent tot librifacri legis antiqua, in quibus Propheta omnia qua aduentura essent Hebrais pradixere. qued postea populus Christianus à principio nascentis Ecclesia admonitus sit in reme latione Ioannis facta in Pathmo vique ad extre ma tempora, omnibus credo apertum esse. prætereo multa alicrum vaticinia qua continue Christianos admonet, adeo vt nihil eueniat quin prius per multos annos per Prothetas à Deo sit ipsis pradictum, dimitto Sibillam, Ioachimum, Me-Etildem, Brigidam, Vincentium, Anselmum, & alios, sed (quod magis est) etiam per infideles

& Christianorum inimicos, multa ipsis euentura Deus Optimus pradici voluit, quemadmodum, fuit Vaticinium Maume Etis menda is prophetæ in rebus ad fælicitatem regni cælorum pertinentibus, sed veridici (vt spero) in multis circa successus Imperij illorum qui eius legem amplexi sunt, & prasertim quando tempus pradixit in quo lex Maumectana peritura erat. Scribunt nonnulli, Maumettem habuisse spiritum diuinationis, aly fuiffe lunatioum, fine spiritu maligno oppressim, vnde prædicens aliqua, qua à Diabolo fieri debebant, paulatim apud ignaros maximam est adeptus existimationem, adeo vt ex seruo camelorum ductore haram valde diuitem duxerit vxorem, propter quod elatus, medio spiritus quem habebat, multa capit prædicere, & auxilio Sergij haretici Nestoriani fa-Etus est legislator, & Alcoranum scripsit, quem (sic permittente Deo) cognouit, per milie annos magnum habiturum augmentum, sed bis expletis, MaumeEtanos adeo debiles futuros, vt prepter Regis mortem lex ab eo sancita non amplius observaretur. Cum igitur videamus pre sentem Turcarum Imperatorem mensitus præteritis multis cladibus affectum in Pannonia, & magis in Transiluania, & sit proximum tempus mille annorum à Maumette pradittum, quid aliud credere debemus, nisi quòa imperium Ottoman-

tomannorum fini sit propinquum; quod vt magis apertum fiat, modum oftendemus quo finis mille annorum manifestari possit. Africani incipiunt annos sua Hegira ab anno anativitate Christi quingentesimo nonagesimo primo, quia natus est Maumettes in illo anno, adeo quod secundum Africanorum Hegiram mille anni d Maume Ete prædi Eti finem haberent anno millesimo quingentesimo nonagesimo primo à natiuitate Christi. Sed Alphonsus in suis Astrologicis incipit Hegiram, non vt Africani ab anno in quo natus est Maumettes, idest quingentesimo nonagesimo primo, sed ab anno sexcentesimo vigesimo primo, existimans Hegiram Maume-Etanam habere principium in anno in quo factus fuit Alcoranus ex tribus legibus compositus, idest Gentilium, Indeorum, & Christianorum, & credunt nonnulli hunc annum sexcentesimum vigesimum primum, Hegira principium esse; quod si verum esset, finis mille annorum esset in anno millesimo sexcentesimo vigesimo primo à natiuitate Domini, adeo quod superessent adhuc vigintiquinque anni, cum simus in millesimo quingentesimo nonagesimo sexto.

Aly arbitrati sunt, Hegiram principium habuisse anno in quo Maumestes expeditionem suscepit pro religionis defensione, quod suit anno salutis nostra sexcentesimo trigesimo; ipse autem anno sequenti cum esset quadraginta annorum mortuus est, adeo quod ab hoc anno Hegiram inchoando, adhuc superessent triginta sex anni; sed harum trium opinionum prima videtur probabilior, quamuis nomen Hegira ostendat, quod ita dicatur à prima expeditione quam suscepit Maucmetes pro suareligione, quod (vti di-Etum est) fuit anno sexcentesimo trigesimo primo nostra salutis, sed fuit vniuersalis consuet udo omnium Africanorum numerandi annos Hegire, incipiendo ànativitate Maume Etis, qua fuit anno quingentesimo nonagesimo primo, vnde cum videamus nunc multa Turcis aduersa. esse, credendum est finem mille annorum fuisse anno millesimo quingentesimo nonagesimo primo; & quamuis non videamus tam cito eorum excidium, tamen credendum est, quod sicuti paulatim Imperium auxerunt, ita paulatim amittent. Quod autem sit verum Maumeckem pradixisse finem sua legis post mille annos, Sarmata populi qui Tartari vocantur fidem faciut, qui tempore quo Galli Terra sancta expeditionem susceperunt, Vaticinio Maumestis & exhor tationibus Regis Armenia impulsi, Christianam religionem amplexi fuerant, sed quia multum aberat finis mille annorum, à Diabolo decepti, & libertate legis Maumectana irretiti, iterum à Christo defecerunt, & Maumetti se dederunt,

runt, sed facile est, quod denuo veritatem cognoscant ob clades quibus mensibus præteritis ab Hungaris & Pollonis affetti sunt, & timeant va ticinium Maumectis . Arbitratur Tarcaenota Maumettem debellasse Persiam anno salutis sexcentesimo trigesimo; sed verum non est, quia Persa am serunt regnum anno sexcentesimo decimo septimo, & paulo post Maucmetes Syria Romanorum provincia potitus est, & Hierusalem expugnauit, adeo quod si Hegira incipit ab anno quingentesimo nonagesimo primo, illa, quatenus spectat ad mille annos, iam desijt anno millesimo quingentesimo nonagesimo primo; si autem mille anni ortum habent à sexcentesimo vigesimo primo, desinent millesimo sexcentesimo vigesimo primo. Si verò (vt aly tenent) Hegira inciperet ab anno sexcentesimo decimo septimo, finis mille annorum erit anno millesimo sex centesimo decimo septimo . Sed quomodocunque sit, ex iam di Etis clarum vnicuique esse potest, non multum tempus abesse in quo verum sieridebet Maucme tis vaticinium, eo magis quod belli apparatus aduersus Turcas maiores quam alijs vnquam temporibus conspiciuntur, vt (si Deus voluerit) sperandum sit, breui futurum tempus, in quo fiat vnus pastor, & vnum ouile.



### PROFETIA DI MACOMETTO

Profeta di Saraceni & Turchi.

RANDISSIMA fù fempre la prouidenza di Dio Ottimo Massimo, in maniera che hà voluto auisare tutti li fedeli delle co se che gli erano per auenire, an-

co per molto tempo innanzi ch'auuenissero, & questo l'hà fatto accioche veramente lo conoscessero per Signore, & pertale lo adorassero; di ciò ne fanno testimonio tanti libri Sacri dell'antica legge, ne i quali gli Profeti hanno predetto alli Hebrei tutte le cose che erano per auenirgli. Che poi il popolo Christiano dal principio della nascente Chiesa sia stato auisato nella reuelatione di Giouanni fatta in Patmo, sino alli estremi tempi, credo che à tutti sia manisesto: lascio da parte molo

te Profetie di dinersi, che cotinouamente auifano i Christiani, in modo che non auiene cosa alcuna, che prima da Dio no sia stata predetta per molti anni per li Profeti tralascio la Sibilla, l'Abbate Ioachimo, Santa Metilde, Santa Brigida, San Vicenzo, Santo Anselmo, & altri; mà (quel ch'è più) hà anco voluto Dio Ottimo che molte cose fussero predette à Christiani per mezzo de infedeli & loro ne mici; come sù la Prosetia di Macometto bugiardo Propheta nelle cose che pertengono alla felicità del regno de Cieli, ma veridico (come spero) in molte cose circa li successi dell'Imperio di quelli che hanno abbracciata la sua legge, & particolarmente quado pre disse il tempo nel quale douea morire & sinirsi la legge Maomettana...

Scriuono alcuni che Macometto hebbe spi rito di diuinatione, altri che susse unatico & oppresso da spirito maligno & diabolico, la onde predicendo alcune cose che dal Demonio doueano esser fatte, acquistò à poco à poco grandissima riputatione appresso gli ignoranti, di maniera ch'essendo prima seruo conduttore di camelli prese per moglie la sua padrona molto ricca, perilche insuperbito, col mezzo del spirito che hauea, comincio à predire molte cose, & con l'aiuto di Ser

gio heretico Nestoriano, si fece Legislatore. & scrisse l'Alcorano, il quale (così permettendolo Iddio) conobbe, che per mille anni douea acrescere grandemente, mà quelli finitili Maomettani douer essere cosi deboli, che per la morte del Re, la legge da lui ordinata non si seruarebbe più; vedendo noi adonque il presente Imperador de Turchi, hauer nelli passati mesi hauute molte rotte nell'Ongaria, & più nella Transiluania, & essendo vicino il tempo delli mille anni ( & fuorsi anco di poco passato) predetto da Macometto, che altro debbiamo credere, se non che l'Imperio de gli Ottomani sia vicino al fine? il che accio si conosca più chiaramente, dimostraremo il modo col quale fipossa manisestare il fine delli mille anni; gli Africani cominciano glianni della loro Hegira dall'anno della Natiuità di Christo, cinquecento nonant'vno, perche nacque Macometto in quell'anno, di modo che secondo l'Hegira delli Africani, li mille anni predetti da Macometto finiriano nell'anno mille cinquecento nonanta vno della Natiuità di Christo; mà Alfonso nelle sue cose Astrologiche comincia l'Hegira non come fanno gli Africani dall'anno nel qual nacque Macometto, cioè nel cinquecen to nonant'vno, mà dall'anno seicento vintiu-

G 4 no

no, credendo l'Hegira Maumettana hauer principio nell'anno nel quale fù fatto l'Alcorano composto ditre leggi, cioè de Gentili, de Giudei, & de Christiani, & credono alcuni che quest'anno seicento vintiuno sia il principio dell'Hegira, che se sosse vero, il fine delli mille anni saria nell'anno mille seicento vintiuno della Natiuità del Signore, di modo che vi mancariano ancora vinticinque anni, essendo noi hora nel mille cinquecento nonanta sei . Altri hanno pensato, l'Hegira hauer hauuto principio nell'anno nel quale Ma cometto fece l'espeditione per diffesa della sua religione, che sù l'anno di nostra salute seicento e trenta, & esso morì l'anno seguente che sù il quarantesimo di sua età, di maniera che cominciando l'Hegira da questo anno vi mancariano ancora trentasei anni: mà di queste tre opinioni la prima pare più probabile, quantunque dimostri il nome di Hegira che si dica così dalla prima espeditione che fece Macomerro per la sua religione, il che siì (come s'è detto) nell'anno seicento trent'vno di nostra salute. Mà è stata vniuersale consuerudine delli Africani di numerare gl'anni dell'Hegira, cominciando dalla natiuità di Macometto che fù nell'anno cinquecento nonantauno. La onde vedendo noi

hora aunenire à Turchi molte cose contrarie, è da credere che il fine delli mille anni fia stato nell'anno mille cinquecento nonantauno: & benche non veggiamo cosi presto la loro rouina, è nondimeno da credere che si come à poco à poco hanno accresciuto l'Im perio, cosi à poco à poco lo perderanno. Mà che sia vero che Macometto predicesse il fine della sua legge dopò mille anni,ne fanno fede i Tartari, i quali nel tempo che Francesi fecero la espeditione di terra Santa, spinti dalla profetia di Macometto & dalle essortationi del Re d'Armenia, haueano abbracciata la legge Christiana, mà perche era molto lon tano il fine delli mille anni, ingannati dal Demonio, & allettati dalla libertà della legge Maumettana, di nouo si ribellarono da Christo, & si diedero à Macometto, mà è facil cosa che conoscano vn'altra volta la verità, per le rotte che nelli mesi passati hanno hauute da Ongari & Polacchi, & habbiano paura della Profetia di Macometto. Tiene il Tarcagnota che Macometto debellasse la Persia nell'anno di nostra salute seicento & trenta: ma non è vero, perche perdettero i Persi il regno nell'anno seicento & decisette, & pocodopò Macometto s'impadronì della Soria Prouincia de Romani, & debellò Gierufalem:

rusalem: di modo che se l'Hegira comincia dall'anno cinquecento nonantauno, quella quato s'aspetta alli mille anni già è finita nel l'anno millecinquecento nonanta vno; mà se gli mille anni cominciano dall'anno seicento vintiuno, finiranno nell'anno mille seicento vintiuno; mà se (come tengono altri) l'Hegira cominciasse dall'anno seicento decisette, il fine delli mille anni sarà nell'anno milleseicento e decisette, mà voglia in che modo sia, dalle cose già dette, puo esser chiaro ad ogniuno, che non sia molto lontano il tempo nel quale si deue verificare la Profetia di Macometto, tanto maggiormente quanto che si veggono maggiori apparati di guer ra contra Turchi che in altri tempi si siano veduti, si che (se Dio vorrà) si deue sperare, che in breue habbia da essere il tempo, nel quale fi faccia vn Pastor solo, & vn solo gregge.





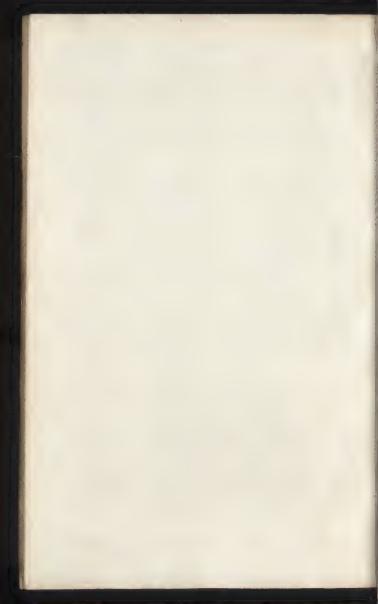

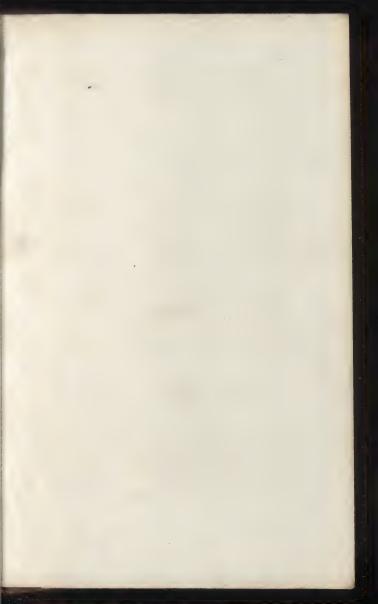



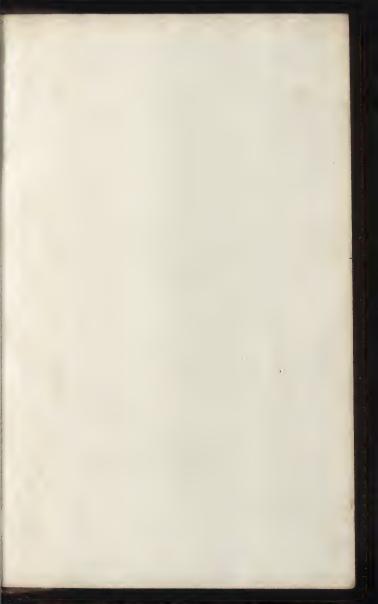

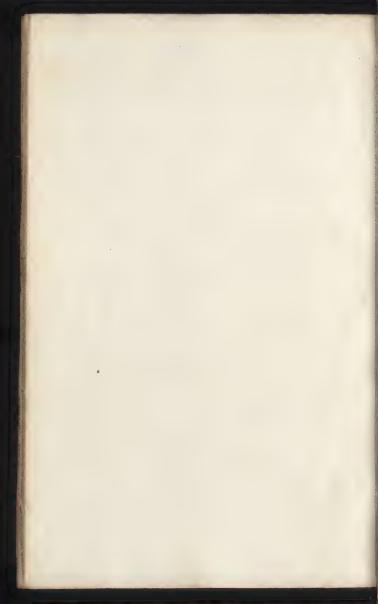

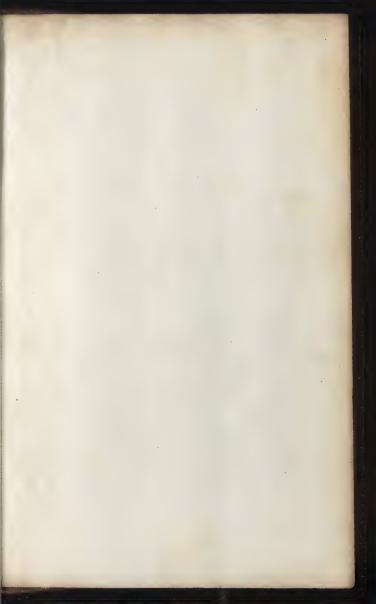

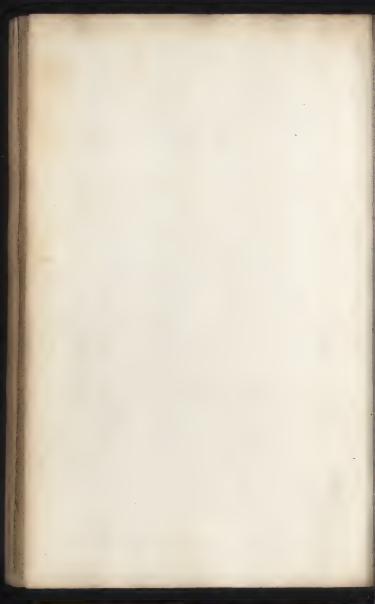

5,0

g.B. 1954

FIBX GI743





